**ASSOCIAZIONE** 

Udine a domicilio a in tutto il Regno lire 16. Per gli stati esteri aggiungere le maggiori spese postali - semestre a trimestre in proporzione. Numero separato cent. 5 arretrato s 10

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

INSERZIONI

Le inserzioni di annunzi, articoli comunicati, necrologie, atti di ringraziamento, eco, si ricevono unicamente presso l'ufficio di Amministrazione, via Savorgnana n. 11, Udine. -Lettere non affrancate non si ricevono na si restituiscono manoscritti.

#### Alla Camera dei Deputati danni dell'ostruzionismo

Roma, 5. - Presiede Marcora, Il sottosegretario ai lavori on. Pozzi risponde alle interrogazioni dei deputati fra i quali Brunialti, presentate per saper quali provvedimenti intendeva di adottere il Governo onde ovviare ai danni enormi causati dall'ostruzionismo farroviario che in parte esse non sono più opportune e in parte si collegano al progetto che sarà presentato i 1 settimana.

Il trattato con le Germania Si passa a discutere il trattato di Commercio con la Germania.

Parlano Gaetani Di Laurenzana, De Marinis che conclude augurandosi che la politica commerciale dell'Italia si avvii a divenire nella proporzione e nel fine dei mezzi veramente degna di un grande paese; Arnaboldi e Pantano che si lamenta come riguardo ai trat. tati di commercio la pubblica opinione si sia dimostrata indifferente e il relatore Chimirri.

#### Parlano i ministri

Tittoni, ministro degli esteri si corapiace che i precedenti oratori abbiano giudicato i recenti trattati buoni in sè ed eccellenti per le circostanze in cui fureno stipulati, e non solo, ma che essi hanno una importanza non solo commerciale ma anche politica, in quanto guarentiscono i buoni rapporti nostri colle nazioni vicine.

Segnala l'importanza della clausola per la protezione degli operai e di quella per l'arbitrato. Raccomanda perciò, con sicura coscienza il disegno di legge all'approvazione della Camera (vive approvazioni).

Rava, ministro di agricoltura, promette che questo trattato non tende che a prorogare, con le opportune modificazioni, quello esistente, poichè, sotto il regime attuale, la nostra esportazione in Germania ebbe un meraviglioso incremento e si-puo vitaner per certo che ulteriori progressi si faranno colle nuove: convenzioni. St. Stanier ...

Dichiara assar precipuo pensiero del Governo di preparare la nostra industria a la nostra agricoltura a sostenere vantaggiosamente le battaglie della concorrenza internazionale.

Riconosce ed afferma la necessità di promuovervi e migliorare la istruzione industriale e commerciale a cui la Germania deve principalmente la sua fortuna.

Prega la Camera di considerare che questo trattato assicura per 12 anni il pacifico e tranquillo avolgimento del lavoro italiano in uno dei principali mercati del mondo e conclude affermando che non solo non dobbiamo scoraggiarsi, ma dobbiamo anzi guardare all'avvenire con l'animo pieno di speranza e di fiducia nelle vitali energie del nostro paese (vivissime approvazioni, applausi).

osizione,

he ha di

lucidezza

a. Dietro

ra Ditta

castagno

di porto

e la Aus-

ra sicura

nalunque

ni i denti

no diret-

UFFI di

In Udine

della

ostro

70

nevento

di garabila

Chiude la serie dei dissorsi il ministro Carcano che afferma che senza il concorso delle anergie, della lealtà a del buon volere di tutti l'opera del Governo sarebbe vana.

#### Una votazione

Il Presidente, annuncia che sabato avrà luogo l'elezione di integramento dell'ufficio di presidenza della Camera.

#### Il dazio sul grano

Majorana, ministro delle finanze, dichiara che non crede sia il caso di una riduzione sul dazio del grano, il quale non gioverebbe ai consumatori e danneggierebbe i produttori s l'erario Denissimo).

Luzzatto Riccardo si associa all'on. Pellerano nel giudicare non solo opportuna ma doverosa, in questo momento, una riduzione del dazio sul grano. Av-Verte che il rincaro del pane potrebbe facilmente portaré a dolerose conseguenze. Spera che il Governo muterà consiglic.

Albasini Scrosati si associa.

#### Risponde il ministro Si vorrebbe fare il giucco degli efruttatori

Maiorana, ministro, nota che una riduzione limitata e temporanea non gio-Verebbe che agli speculatori (approvazioni); d'altra parte, non si può davvero far getto dei cespiti del tesoro di ironte ai tanti e gravissimi impegni ai quali al deve far fronte (benissimo). Assicura che il prezzo del pane si

manterrà in giusti limiti, come si riserva di dimostrare quando si potrà più ampiamente discutere di questo argomento.

La seduta è telta alle 7.30 pom.

#### Gli uffici vacanti alla Camera I candidati ministeriali e di opposizione

Roma, 5. - Secondo i giornali i candidati ministeriali agli uffici vacanti alla presidenza della Camera sarebbero: a vice-presidente Lacava, a questore Podestà, a segretario Royas da.

Per l'opposizione si fa il nome di Guicciardini come candidate alla vicepresidenza.

#### AL SENATO

Roma: 5. - Si convalidano a senatori i signori: Biscaretti Di Ruffis, Morandi prof. Luigi, Pullè Lacpoldo, prof. E. d'Ovidio, S. E. il comm. Pansa, il tenente generale Gioschino Sismondo, A. Righi.

#### Le dimissioni dell'on. Macola Una lettera al Presidente della Camera

Roma, 5. - L'on. Ferruscio Macola ha rassegnato le sue dimissioni da doputato inviando al Presidente della Camera la seguente lettera:

Onorevole Signor Presidente! Dopo oltre sette anni da un tragico avvenimento di cui nolente fui attore

speravo sopile le ire di parte.

Quello che mi è accaduto e che avvenne anche a mio danno fuori della Camera (attacchi feroci, diffamazioni periodicamente ribadite, dimostrazioni ostili) poteva arrestarsi alle porte di Montecitorio anche per la rigorosa riserva da me mantenuta nell'ambiente parlamentare, durante un periodo cost lungo di tempo, riserva che non volli violare nemmeno nel 1900, quando mi trovai escluso-finanche quale commissario dadicato dal Governo negli uffici per l'esame della legge sull'emigrazione, che fu (mi sia lecito affermarlo come posso provarlo) quasi esclusivamente opera mia.

Invece non fu cost. Ieri quando chiesi ed ottenni la parola l'Estrema Sinistra usel compatta ribadendo ancora una volta, con questo fatto, dinnanzi alle masse una calunnia iniqua. Indebolito per una nefrite bracchiale che mi tormenta da cinque anni e per la quale sono alla vigilia di una nuova gravissima operazione à naturale che malgrado l'imperio abitusle sui miei nervi il fisico soccombesse, ed impotente ad agire troncai il discorso abbandonando l'anla,

Oca siecomo i contatti alla Camera sono quotidiani, siecome i regolamenti non possono costringere alcuno all'equità; siccome io non so passivamente tollerare ingiurie od affronti, e siccome infine questa tacita intesa di oltre 80 colleghi può qualche volta ledere la libertà delle mie azioni, rassegno senz'altro il mandato e lo rassegno senz'ombra di rimpianto como a malincuore lo aveva accettato nelle ultime elezioni. Ne è difficile supporto dato il genere di soddi fazioni riservate a coloro che si dimostrano con gli atti e colle parole poco teneri di ogni plauso volgare.

Mi abbia con questi intendimenti, on. Signor Presidente, devotissimo F. Macola »

La lettera dimostra che il Macola è veramente malato e stanco. Molti osservano che egli avrebbe fatto meglio a non dare questa soddisfezione agli avversarii.

Il Macola inviò la lettera stamane e Marcora non volle leggerla subito alla Camera voien lo consultare l'ufficio di Presidenza per decidere se la si doveva leggere testualmente alla Camera o se pure si doveva dare semplicemente l'annunzio delle dimissioni. Domattina si radunerà il Consiglio di Presidenza appunto per decidere su ciò; l'annunzio sarà dato alla Camera in princípio di seduta domani stesso. Nei casi di dimissioni è costume che un deputato amico si alzi a proporre alla Camera di non prendere atto delle dimissioni stesse; questo è atto di cortesia mai negato ad alcuno e si orede che domani sarà fatta tale proposta di non accettare le dimissioni del Macola.

### Le minaccie dei ferrovieri di Milano

Milano, 5. — Circa un migliaio di ferrovieri votarono un ordine del glorno dichiarandosi pronti a resistege ad olteanza qualora il Governo volesse limitare i diritti di sciopero e di organizzazione, qualora rinviasse a lunga scadenza la risoluzione della questione del personale, qualora non si accogliesse le più importanti domande del memoriale; e protestano contro le rappresaglie esarcitate dalle amministrazioni dichiarando che nessuna rappresaglia impedirà l'adozione di tutti i mezzi per raggiungere la loro finalità.

#### Il conflitto fra la corona e il popolo ungherese

Bud : pest, 5. - La seduta odierna fu brevissima.

Il presidente legge due proposte di Francesco Kossuth. La prima dice:

L'atto e l'annuncio con i quali, nella seduta della Camera dei deputati, tenuta la sera del 18 novembre 1904, il presidente affermò approvata la proposta di Daniel, sono nulli e non hanno nessuna forza legale (fragorosi applaust a la Sinistra), giacchè quell'atto e quell'annuncio lesero il regolamento della Camera e il legale ordine delle discussioni (v.vi applausi alla Sinistra). Percid devo sparico ogni traccia di quest'atto e di questo annuncio del verbale (clamoresi applausi e grida alla sinistra: Che cosa avverrà dei colpevoli?).

La seconda proposta dice: La Camera nomini una commissione di 21 membri. la quale debba presentare alla Camera l'abbozzo dell' indirizzo da trasmettersi al re (Vivi applausi alla Sinistra).

Il presidente propone che si metta all'ordine del giorno della seduta di domani la motivazione delle due proposte. E' approvate.

#### I generali austriaci uel Trentino e nella Carniola

Vienna, 5. - La Oesterr Volkszeitung reca che il bar, de Beck, copo dello Stato maggiore, alla testa di molti generali e ufficiali intraprenderà il 6 maggio il solito viaggio a scopo di studi militari, recandosi nel Trentino e nella Carniola. Il viaggio durerà 12 giorni.

Ecco un'altra prova da presentare ai deputati socialisti della Camera italiana, per risolverli a sapire quanto tutti capiscono e soltanto essi si ostinano di nagare, malgrado l'evidenza dei fatti.

#### IL TERREMOTO NELLE INDIE Undici scusse - Una di tre minuti Molte vittime

Calcutta, 5. - Ieri mattina di buon'ora un violento terremoto devastò tutto il tratto di paese da Agra fino a Simla. Furono avvertite undici scosse distinte

di cui una durò tre minuti. Nessun rombo sotterraneo aveva la-

sciato prevedere il fenomeno. La prima scossa fu così inattesa che gli Indù che stavano seduti fumando nei loro Koaikas furono gettsti in terra colla faccia in avanti perchè il movimento dirigevasi da ovest verso est. A Musuri era impossibile rimanere in piedi; tutte le case e gli altri edifizi della città subirono maggiori o minori danneggiamenti.

Parte del Savoy Hôtel è crollata. Numerose chiese cattoliche sono pure crollate.

Si sono verificate parecchie picacle frane. Numerose vittime.

Notizie dai distretti di Debradun Radja pure annunziano che vi sono danni enormi.

Lahore è una delle città più danneggiate; da tutte le parti gli abitanti fuggivano perchè le case minacciavano cadere.

Temesi le vittime sieno numerose nella città ove sono crollate parecchia usse pittoresche. La parte superiore delle case alte cadeva sulle più basse. schiacciandole. Sono crollate le torri e la moschea d'oro; la moschea di Nazzikrani presenta larghe fessure.

A Simla le case sono fortemente danneggiate; ma a Delhi, ove pure si è avvertita una scossa, vi sono pochi danni.

#### NECROLOGIO

A Genova è morto il cavaliero del lavoro, Enrico Cravero, proprietario del cantiere della Foce,

A Bruxelles il grande scultore Costantino. A Domodossola la celebre guida Alfonso **Supersax.** 

#### La guerra eterna UNA PROSSIMA BATTAGLIA NAVALE?

Londra, 5. - Informazioni giunte al ministero fanno ritenere probabile che l'incontro della flotta russa e della giapponese avvenga entro questa quindicina in prossimità della costa sud est dell' isola di Borneo.

Gli attacchés navali inglese a americano ricevettero il permesso di imbarcarsi sulla nave ammiraglia di Togo.

#### II DECOTORS DEL MILIONI IL PRUCESSU DEI MUKKI L'epistolario dei Bonmartini

Torino, 5. - L'adienza si apre alle 9.40. Si riprende la lettura dell'epistolario tra i coniugi Bonmartini. Il 13 luglio 1900 alla moglie: « Tu non lo credi, ma se tu sapessi quanto bene ti voglio e come atia in pena sapendoti sola, senza assistenza, in un albergo!» Le manda duecento lire perchè si faccia assistere: le dice che occorrendogliene altre non ha che da chiederne. Avv. Cavaglià. Vorrei che si leggesse la risposta di Linda.

Avv. Nasi. Osserva che sarebbe meglio risultasse intera l'anima del Bonmartini dalle sue lettere. Dopo la contessa esprimerà l'anima sua delle sue. Rileva intanto che mai il conte ebbe una parola cattiva per la madre dei suoi figli.

Avv. Cavaglia. E' impossibile comprender le lettere non leggendele unite. Avv. Sighele. Apprezzai il sentimento che spinse la Liuda a riflutar l'offerta delle duecento lire. Essa cra allora a San Marcello a avava altri aiuti, ma il Bonmartini nulla sapaya di tali soccorsi.

Linda Non rifiutai per le ragioni rinfacciatemi dalla P. G. poiche non sapavo nappuro della vigita che Secchi mi avrebbe fatte, ma perche rujo papa. mi soccorse ed to non avevo bisogno di denaro. Pure fui gratissima dell'offerta di mio marito e gli scrissi infatti ringraziandolo. La lettera si deve trovare.

Queste dichiarazioni Linda fa in tono reciso e adegnato fissando in faccia l'avv. Sighele. Si legge la citata lettera di ringraziamento, in cui dice che terrà le duecento lire per i bimbi a cui procurerà qualche giuia in nome dei loro padre. La corrispondenza continua con espressioni gentili da parte di entrambi i coniugi e consigli per la salute. A una lettera datata Padova 9 settembre a Linda, firmata « tuo Cesco », questi aggiunge un poscritto così concepito: « Nella fretta di acrivere misi « tuo Cesso », non lavai « tuo » essendo il cuore ancora tutto per te ».

Avv. Nasi. Ripete che vorrebbe che si leggessero le lettere del conte tutte di seguito, perchè l'anima sua uscisse limpida da esse.

Presidente. Credo che la difesa abbia ragione di volere che si leggano le rispeste alle singole lettere.

Avv. Nasi. Siamo costretti a difendere la memoria d'un morto, così atrocemente attaccata e lasciata senza una parola di difesa da parte della contessa.

Avv. Cavaglià. E noi siamo nella necessità di difenderci mettendo a nudo dieci anni dell'esistenza di una donna. La difesa di Tullio intende di attaccare il morto o noi non abbiamo il diritto di impedirlo.

L'avv. Sighele interrompe. L'avv. Ferri gli grida: Lei non ha diritto di parlare, lei. Scriva nei gior-

Sighele. Esercitai un mio diritto. Avv. Palberti. Questo vedremo. In-

tanto lei ribadisce sulla « Illustrazione italiana z gli stessi concetti che smenti ! nella nota intervista. Linda. Io mai offesi neppure con una

parola la memoria di mio marito. Ma accanto a me vi è mio fratello il cui sistema di difesa non ho il diritto di impedire.

Si legge una lettera di Linda a Guido Baccelli cui raccomanda il marito che si recava a studiare a Roma. Il padre di Linda aggiunge alla lettera qualche riga di suo pugno per il suo vecchio professore.

Comincia la lettura delle lettere di Secchi a Linda.

Avv. Cavaglia. Vorrebbe che si leg-

gessero a porte chiuse. Avv. Borciani. Scrupoli da speziale!

La lettura prosegue. Sono affettuosissime,

## del Cenisio

Chi sarà il poeta del colosso, che senti l'altro feri le viscere sue ravvolte dal primo fumo della vaporiera? (1)

Quali e quanti ne saranno i cantori ? E chi si leverà fra tutti come aquils, o avrà la ventura di raggiungere quella popolarità che ne diffonderà per ogni dove il nome e farà correre l'inno o l'ode di città in città, di borgo in borgo, di bosca in bosca?

Tace, posando dalla lunga e nobile fatica vincitrice degli anni, il Titano della poesia italica - Giosuè Carducci da cui l'opera titanica pur meriterebbe

di essere colebrata. Ma fra gli anziani, degni di far corona al Masstro, quale sarà il poeta del grande avvenimento, il cantore di questa novella conquista della scienza, di questa nuova e singolar vittoria del

genio umano? Già dei glovani si sono provati ed hanno trovate delle note alte e degue; ma ancora non so se è stata scritta la poesia che accenni a restare o vivere lungamente a ricordo della gloriosa giornata, o ad avere almeno il suo momento di fama o di popolarità, quale ebbero, inaugurandosi un altro traforo - quello del Cenisio - I versi di

Francesco Dall'Ongaro. 'Ho detto momento di fame, per la persussione che pochi siano quelli che ancor ricordano quei versi. Dal nome illustra dell'autore a dalla semplicità, spontanea in quella come in quasi tutto le poesie del Dall'Ongaro, era venuta l'ora della popolarità al breve canto « Il Moncenisio ». Ma non fu che una ora, trascorsa la quale giunse presto l'oblio.

Non à forse dunque inopportuno rievocarlo in questi giorni, in cui di una altra colossale opera di genio e di ardimento tanto si discorre, poco dopo che iliprimo trono è passato attraverso altunmelidel Semplene, eisi-sepolistrecciati i primi evviva fra l'Italia e la Svizzera.

Veramente i primi evviva di trionfo si erano già scambiati da oltre un mese, cioè nel mattino del 24 febbraio, come annunciava il telegramma dell'Agenzia Stefani a Domodossola: - L'ultimo diaframma del Sempione è caduto stamane, verso le 7.30. La cittadinanza è festante pel lieto avvenimento »; telegramma che fa riscontro a quello che mandava dal Canisio, il 25 dicembre del 1870, l'ing. Grationi:

« In questo momento, ore 4.25, la sonda passa attraverso l'ultimo diaframma di quattro metri esattamente nel mezzo. Ci parliamo da una parte e dall'altra. Il primo grido ripetuto dalle due parti fu: Viva l'Italia! >

Così, nella ricorrenza della più dolce solennità dell'anno, del giorno di Natale, si compieva il grandioso Traforo delle Alpi, n la vasta galleria del Freius si apriva ad accogliere il fraterno amplesso dei due popoli.

> Oggi, nel di che Roma Annunzia: Cristo è nato. L'Alpe profonda è doma Dall'uno all'altro lato. Viva l'Italia! cupe Suonan due voci, a scossa Dalla fulminea possa Sfrana l'ultima rope.

Con questi versi comincia l'inno gaudioso di Francesco Dall'Ongaro, del poeta il cui nome era stato reso popolare specialmente da quegli stornelli politici che corsero per tanti anni l'Italia, che accesero d'entusiasmo tanti cuori, e dei quali qualcuno ancora M ricorda e si ripete, come quello su Garibaldi:

I tre colori della sua bandiera Non sun tre regni ma l'Italia intera: Il bianco l'alpe, il rosso i due vulcani, Il verde l'erba dei lombardi piani.

Si compieva l'opera immane nella giornata del Natale e nell'anno che già aveva visto un altro grande avvenimento avverarsi: l' Italia unita in Roma capitale.

A Roma, a Roma nostra! Era di tutti il grido, E il fato che la prostra Sotto il bagliore infido Al duplice servaggio, Parea comune oltraggio

Così cantava lo stesso Dall'Ongaro; e poiche pur nel '70 si erano solenne-

(1) La Gazzetta del Popolo di Torino pubblica questo articolo che ricorda il poeta della patria, Francesco Dall'Ongaro, dalla nuova generazione, con tanti altri benemeriti illustri, dimenticato.

mente inaugurati gli Ossari di Solferino e San Martino, sotto il titolo di: Le tre giornate d'Italia nell'anno 1870 egli comprendeva e pubblicava le poesie commemoranti i tre grandiosi avvenimenti: 24 giugno - 20 settembre - 25 dicembre.

Per tal modo i versi per il Traforo del Centsio chiudevano la serie degli avvenimenti degni veramente di poesia. L'Italia ha omai scosso il pondo del vecchio mondo, ha ritorto l'angtema al

Valicano, E non che alzar di mura Novi ripari in guerra, In ana virtù secura L'Alpi, suo schermo, atterra. E continua il poeta, ricordando:

Quando Cayour cedea Il formidabil varoo, Soldato dell'idea Tendevi, o Francia, l'arco: Amazzone tremenda Fin nelle tue moine, Chiedevi l'Alpe a Tenda E il Reno a tuo confine.

Ed or che giova il Reno, Che giova l'Alpe? Freno A ciaschedun prescritto E' la Giustizia e il Dritto. Mal si rompe l'eterna Inevitabil legge, Che terra e ciel governa, Popoli a Re corregge!

chiudendo, nel nome dolce e santo della pace, con questo grido ispirato: Rivarca l'Alpi, o Franco,

E tu, d'Arminio prole, L'arme riponi. E' stanco Di tanti morti il sole. Pensa che il tutto e il nulla Si abbracciano, e l'infante Ch'oggi vagisce in culla Sarà doman gigante, Il di che la sventura Soverchia ogni misura, Quando di tutti il duolo E' fatto un furor solo, Fatidica parola Divien la greca fola, Cha i sassi a terra sparsi Ponno in guerrier mutarsi!

Ed ora, alia distanza di trentacinque anni, quale sarà, ripeto, il poeta poeta degno - del nuovo traforo, della nuova colossale opera umana?

#### Asterischi e Parentesi

- Un leone in fuga. La settimana scorsa attraverso venti villaggi della contea di Susax e di Hampshire passavano vampata di terrore: i contadini si erano tappati nelle loro capanne e avevano esserragliato porte e finestre; i pastori non conducevano più le greggi a pascolare sui clivi e nelle pianure; i fanciulli non si recayano a scuola; i gendarmi mettevano i loro cavalli di corsa varcando quelle regioni dove pareva infariasse la peste o si aggirasse qualche terribile banda di briganti armati sino si denti. Il telegrafo palpitò e diede a tutto il mondo la notizia dello spavento feroce che aveva colto gli abitatori dei venti villaggi suddetti. Che cosa era accadato? Niente altro che questo: si era propagata la voce che un leone grande come un bue o poco meno fosse scappato da un serraglio e avesse divorato tre montoni a Tetersfield e tre fancialli a Harting, La belva, assetata di sangue, errava per la campagna in cerca di altre vittime. Finalmente trenta coraggiosi decisero

di recarsi alla caccia dello spaventevole re del deserto e di non ritornare se non portandone la pelle. Si radunarono, armati come tanti Gasparoni, e si misero la strada fra le gambe. Cammina, cammina - parevano i carabinieri d'Offenbach - non trovarono nulla, Non vi era pelo di leone in tutti quei dintorni a pagarlo un tesoro.

Intanto la polizia faceva una sottile inchiesta per verificare se la voce avessa fondamento di serietà. E dopo lunghe indagini apprese che nessun leone era fuggito, che da dieci anni nessun serraglio si era piantato in quel paese, e che la voce era sorta precisamente così. Nel villaggio di Dielling, nell'Hampshire, vi è un albergo all'insegna del « Leone rosso n. Di recente, nella notte, un ladro o un burlone rubò l'insegna. Gli amici dell'oste, al domani, facero le pazze risate: " Ah, sh, il leone è scappato! Il leone è in fuga! Ripiglialo se puoi! n

E queste beffe e queste ciance diffusesi venti leghe all'ingiro, sparsero il terrore nella regione e la tennero sollevata durante una settimana intera. Ah il monde & buffo!

- Di scoperta in iscoperta. L'americano dottor Stiles, ha scoperto che la pigrizia à il prodetto di un microbo. Finora, invece, si credeva, generalmente, che i pigri avessero a l'osso nella schiena »; ma era anche questa una delle tante credenze accreditate nel volgo, ignaro della scienza. Il dottor Stiles nen dispera di trovare presto un siero anti-microbico adatto, nel qual caso aprirà subito una Casa di cura della pigrizia. Dovià essere, però, una Casa molto grande se dovrà espitare tutti i

sofferenti di questa diffusissima malattia. Un altro scienziato — il signor Charpentier - ha trovato; adesso, anche questo: che non solo i metalli posseggono dei raggi luminosi, ma eziandio gli animali, compresi gli nomini s le donne. Soltanto che questi raggi noi non li pos- vincia,

siamo vedere nelle condizioni normali. Essi si aprigionerabbaro soltanto mediante una forte compressione del corpo.

Ad esempio, quando vi si pesta un piede, voi credete di vedere le stelle, ma in realtà, vedete i raggi N., di oni madre natura vi ha fornito. Ma a che cosa servono questi raggi? - domanderà qualche lettore. A nulla, per adesso, ma verra tempo in cui la scienza troverà certamente modo di utilizzarli, almeno per i nostri piecoli bisogni. In natura, nulla è inutile.

Supponete, ad esempio, che si possa trovare il mezzo di concentrare questi raggi luminosi nel naso.

Ebbene, in questo caso, eguano potrà leggere il proprio giornale a lume di naso; il che sarebbe indubbiamente, una gran bella comodità.

- Rinnoviamoci.

Secondo un'idea ora molto diffusa e proveniente forse dagli studi di Molescott, il nostro corpo nello spazio di sette anni. si rinnovella completamente; così, per esempio, nel 1905 esso non contiene più nulla di quanto conteneva nel 1898. Ci credete voi? Lo dice la scienza e

leviamoci il cappello. Ma vi confesso che mi fa un effetto curioso a pensare che ie oggi non son più quello di sett'anni fa... E la mente si turba a riflettere dove sia andato a finire il materiale che formava sett'anni fa questo benedetto io, e dende sia venuto il materiale nuovo

che lo forma adesso. Ma se l'ipotesi scientifica è vera, chi può pretendere più la fedeltà, la gratitudine la memoria dei debiti?

- Quello che ti amava sette anni fa - potremo dire alla donna che troviamo.... invecchiata — non era io, nè la persona amata ori tu.

- Quello che fu non da voi, benefisato - diremo al mecenate - non sono io. - Quello che ebbe i danari in prestito - diremo al creditore - li ebbe da un altro, a ora non esiste più.

Ma c'è l'anima, direte voi. Sieuro I Il male è che noi non siamo bottoni, s non ci possiamo scucire per farla vedere.

Per finire. Agli esami. - Chi fa il padre di Filippo IV? - Filippo III.

- E quello di Carlo I? Il ragazzo dopo un momento d'esita-Rione :

- Carlo zero,

# In Gemona, il « Giornale di Udine »

si vende esclusivamente presso il tabaccaio signor Leonardo Contessi. Da CIVIDALE

Mediatori di animali Ci serivone in data 5:

E' da molto tempo che su questo mercato, uno dei più floridi della Provincia, convengono un buon numero di mediatori, dei quali, il novanta per cento, sono sprovvisti della prescritta licenza, in barba all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

Codesti mediatori, sono la prepotenza personificata. Essi s'intromettono arrogantemente, e anche con minaccie nelle trattazioni; e guai se quel disgraziato di mediatore, che ha la licenza in ordine, muove flate! Beffe, ingiurle e peggio.

E si che poco ci vorrebbe a mettere le cosa a posto.

Basterebbe che i preposti alla sorveglianza del mercato, mettessero in contravvenzione due o tre di questi individui, perchè si sarebbe certi che i mediatori abusivi si provvederebbero della licenza.

Ed à ciò che speriamo si farà. Da PORDENONE Consiglio comunale Ci serivono in data 5:

Oggi alle tre si à riunito il Consiglio comunale. Erano presenti 19 consiglieri.

Dopo alcune raccomandazioni dei consiglieri Asquint, De Mattia e Bresin, Il Consiglio nomino Il sig. ing. Luigi Salice, in sostituzione del defunto ing. D'Harmant, a membro del Consiglio di amministrazione del Civico Ospitale.

Approvò in seconda lettura l'acquisto di porzione della boschina a valle del ponte delle monache.

Accordo un sussidio di L. 300 alla sonola serale elementare.

Approvò i progetti dell'ing. Girolamo Roviglio, relativi al fabbricato scolastico da costruirsi in borgo Meduna, e

alla sistemazione del Corso Garibaldi. In seduta segreta nominò a levatrice del primo riparto la signora Venezian

di Dolo. Accolse infine la proposta della Giunta di far decorrere dal 1 gennaio u. s. l'aumento del decimo sullo stipendio

degli attuali impiegati comunali. Da GEMONA

In onore del cay, dott, G. B. Romano La festa indetta per domenica prossima in onore del cav. uff. dott. Romano, nominato veterinacio governativo per la provincia di Udine, riuscirà una solenne e spontanea manifestazione di stima verso l'egregio nomo tanto benemerito verso la sua amata Pro-

10 July 1981 - 1981 - 1981

Da SPILIMBERGO Ubbriaco che annega in un fosso

Questa mattina una donna della frazione di Istrago scoperse in un fosso profondo, în prossimità del Cimitero, un uomo che giaceva immobile con una mano al petto e l'altra attraverso la correggia che regge i pantaloni.

Avvisate, le autorità locali si portarono sul luogo.

Venne tosto constatato che quell'infelice era morto, ed identificato per certo Bevilacqua Angelo, di Medun, sensale.

Il Bevilacque, dedito al vino, gironzava ieri per le vie del paese in preda ad una fenomenale sbornia, tanto che più volte ruzzolò sui lastricati.

Fu visto verso la mezzanotte intento ad avviarsi verso la strada che conduce a Meduno.

Sul luogo della disgrazia al riscontrano le sue orme nel terreno.

Data la profondità del fosso u la pochezza dell' zequa, pare che il disgraziato sia inciampato in un muschio di ghiaia cadendo di poi nel fosso, e restando impossibilitato a muoversi per la potenza della sbornia.

Venne data dall' autorità comunicazione ai parenti dello sciagurato.

Il cadavere dopo le constatazioni del caso fu trasportato nella cella mortuaria del cimitero.

Indosso al disgraziato furono rinvenuti due sardelloni, una pipa, una lira e 49 centesimi, nonchè degli aranci.

#### Da CODROIPO Ancora l'orribile disgrazia

Questa mattina segui il trasporto funebre della salma del disgraziato sig. Garzitto, assessore di Lestizza che rimase l'altra notte stritolate sotte il trene.

Poco prima di mezzogiorno la salma venne deposta sul carro. Questo muoveva dal cimitero verso Codroipo per poi proseguire alla volta di Lestizza.

Precedeva un prete ed una croce sulla carrozza era appesa una unica corona sui cui nastri pendenti era scritto « la famiglia ».

Seguivano tre vetture e dietro la prima procedevano a piedi i figli del defunto. Sulla altre due stavano persone di Lestizza.

Molta igente assisteva al passaggio del funebre corteo. Giunto il corteo fuori del paese il prete benedi la salma; poi la carrozza e le altre vetture proseguirono per Lestizza.

Da PALMANOVA Convegno di segretarii e impiegati · comunali

Questo segretario, sig. Antonio Vianelli, d'accordo con altri colleghi, ha indetta qui in Palmanova pel giorno di lunedi 10 aprile corr. alle ore 15 una riunione di segretari ed impiegati municipali allo scopo di promuovere una agitazione intesa, sopratutto, ad ottenere condizioni più eque nei riguardi della pensione, di quelle fissate nella legge 6 marzo 1904.

A questo intento ha quindi diramato ai colleghi dei mandamenti di Palmanova, Latisana, Codroipo e Cividale una circolare interessando tutti ad intervenirvi.

#### Da PRATA DI PORDENONE Cose del Comune

Per martedi 11, sarà convocato il patrio Consiglio. All' ordine del giorno troviamo i seguenti oggetti:

1. Estrazione a sorte del terzo dei consiglieri fra i dieci anziani da rinnovarsi nelle elezioni ordinarie di quest'anno. — 2. Domanda della fabbricieria di Ghirano pel concurso sulla spesa per lavori di consolidamento nel campanile di quella parrocchia.

## L'ELENCO DEGLI ARTISTI ANNESSI

Ecco l'elenco degli artisti ammessi dalla giuria all'Esposizione internazionale di Venezia:

Pitture: - Armfield Maxwell. Bacarisas Gustavo — Balestrini Carlo — Besso Amalia — Bianco Pieretto - Biondi Nicola - Bolongaro Luigi -Bompard Luigi — Borsa Emilio — Bortoluzzi Millo - Braunthal E. Otto -Brass Italico - Brazza Savorgnan --Buffa Giovanni,

Campriani Giovanni — Carozzi Giuseppe — Carutti Augusto — Casanuova Fabio — Ciardi Emma — Cima Luigi - Chauchet Charlotte - Cherubini Giuseppe - Chiesa Pietro - Collivadino Pio - Coromaldi Umberto - Costetti Romeo - Danieli Francesco -De Strobel Daniele - Discovolo Antonio - Donati Carlo.

Erler Ettore — Ehrmanns (von) Teodor.

Filipkiewicz Stefan — Fornara Carlo. Galli Riccardo — Gasteton Josef — Giani Giovanni — Giusti Giuseppe — Grandi Giovanni - Ghiglia Oscar. Hamacher Willy. Innocanti Camillo.

Joujanine Serge — Junhanna Julius Paul,

Korompay Duilio. Longoni Baldassare — Lori Amedeo - Lucano Pietro.

Maggi Cesare — Maragliano Federico - Margotti Francesco - Martin Piero - Marussig Guido - Mascarini Giuseppe — Menato Giuseppe — Menga-, rini Pietro — Mucchi Anton Maria.

Nodari Pesenti Vindizio. Olivaro Matteo.

Paoletti Sylvius — Peerdt (te) Ernst. Quiros (de) Cesareo Bernaldo. Rietti Arturo.

Sanflor Silvio — Savini Alfredo — Schattenslein Nikolaus. Talamini Guglielmo — Tominetti

Achille. Vianello Cesare - Vianello Giovanni - Zanetti-Zilla Vettore.

Sculture. - Alberti Achille - Alloati Giovanni - Andreotti Libero. Biscarra Cesare — Boccaletti Pio. Cadorin Ettore - Camaur Antonio

- Coccarelli Ezio - Conrat Ilse. De Albertis Eduardo — Del Bo Romolo — De Martino Giovanni.

Felici Augusto — Ferraroni Arturo - Fontana Carlo.

Girelli Egidio - Graziosi Giuseppe. Hinterscher Josef.

Limburg Josef - Lazzerini Alessandro. Paleni Andrea - Pellini Eugenio. Reduzzi Cesare — Royan Ruggero.

Bianco e Nero: - Baccarini Domemenico — Bartolini Domenico — Baruffi Alfredo — Cantinotti Innocenzo - Guaccimanni Vittorio - Kienerk Giorgio — Magrini Adolfo — Natali Renato - Romani Romoio - Sibellato Ercole - Vegetti Enrico - Vitalini Francesco - Zoil Carl Emil.

#### Statistica dell'accettazine

Si sottomisero al verdetto della Giuria 344 artisti, gon 577 opere, delle quali 430 pitture, 96 sculture, 51 incisioni e disegni.

Furono ammessi 107 artisti con 141 opere, delle quali 92 pitture, 29 sculture e 20 fra disegni e cornici d'acqueforti.

La percentuale delle opere ammesso è dunque del 25 per cento.

La giuria era formata dai signori Alfred East, presidente, Ludwig Herterich - Giorgio Belloni - Giuseppe Romagueli — Leonardo Bistelfi.

# Il telefono del Giornale porta il n. 1-80

Bollettino meteorologico Giorno 6 aprile ere 8 Termometro 9.3 Minima aperto notte 5. Barometro 742 Stato atmosferiso: vario Vento: N.O. Pressione: calante leri: vario. Temperatura massima: 15.2 Minima 9,5 Media: 12.1 Acqua caduta ml. 7.7

LA FEDERAZIONE DEI DAZIERI Le elezioni delle cariche L'altra sera si riuni l'assemblea dei

dazieri per passare alla nomina della rappresentanza sociale. Riuscirono eletti con votazioni quasi

unanimi : Presidente Bisutti Enrico - Revisore Biasutti Francesco.

Consiglieri: Rambelli Nicola — Marino Giuseppe - Grosso Antonio -Paludet Bortolo - Quaini Erminio -Buzzi Antonio - Sebastianutti Pietro - Moro Galileo.

#### Leami per direttori didattici

li ministero ha invitati i maestri elementari, signori Lazzarini Alfredo di Udine e Fattorello Carlo di Pordenone, a presentarsi agli esami orali per l'abilitazione alla direzione didattica che avranno luogo a Bologna il giorno 14 aprile corrente.

Un ciclista che urta contre una abarra ferroviaria

Un ciclista nel pomeriggio di ieri voleva attraversare colla sus macchina un passaggio a livello della ferrovie, ma non s'accorse che le sbarre erano chiuse, e perciò urtò con violenza contro una delle stesse.

Il ciclista cadde a terra e riportò una ferita lacero contusa che all'Ospitale ove si recò per farsi medicare, fu giudicata guaribile in una settimana.

Il poco fortunato ciclista si chiama Giuseppe Miani, oste, di anni 31, di Cividale, ma dimorante a Udine in suburbio S. Lazzaro.

Furto con destrezza. Alle ore otto a tre quarti di ieri sera il muratore Gino Armellini fu Augusto d'anni 23, si trovava in principio di via Bartolini, sotto i portici presso il negozio Peressini.

Era alquanto preso dal vino e di tale circostanza apprefittò uno sconosciuto che con molta destrezza lo derubò di 27 lire circa che aveva in tasca.

Vasta Cantina d'affittare in via Cortazzis, Casa Scaini

#### ANCORA IL MISTERIOSO SUICIDIO Continuano le ricerche

Malgrado le più attive ricerche del. l'autorità giudiziaria, dei carabinieri a della P. S., ancora non fu possibile identificare II cadavere dello sconossiuto che l'altra notte si getto sotto il treno di Cividale a scopo suicida.

Su indicazioni vaghe desunte dai nomi di persone trovati nella lettera lasciata dal suicide, ed alle quali l'in. felice attribuiva la causa della sua fine violenta, si credeva che questi fosse di Feletto.

Da quel paese infatti era scomparso giorni fa per dissesti un individuo che corrispondeva un po' nei connotati al suicida.

La moglie di lui era ieri assente a perciò nel pomeriggio si recarono al Cimitero un fratello ed una cognata dello scomparso assieme al vice Pretore dott. Otello Rubbazzer. Nel tragitto il fratello ebbe anzi a dire al vice pretore: - Piuttosto che sia quello il cada.

mi tiri una revolverata! Però quando la cognata ebbe vedute il cadavere escluse che si trattasse della

vere di mio fratello, è meglio che lei

persona di cui si temeva. Per ogni buon conto il cadavera venue ieri stesso fotografato ed oggil carabinieri hanno invitato altre persone per vedere se sia possibile identificare il misterioso suicida.

Sappiamo poi che fino da ieri il vice Pretore ha provveduto telegraficamente per la venuta a Udine delle persone che dal suicida furono designate come causa della rovina che lo trasse al sui. cidio.

#### L'identificazione

All'ultimo momento apprendiamo che il suicida è il noto affarista Giuseppe Bertoldi il quale l'altro feri ora fuggito manifestando al suu socio sig. Beltramelli propositi di suicidio in seguito a dissesti e irregolarità finanziarie.

#### UNA GUARDIA DI FINANZA che per amore si spara un colpo di moschetto alla gola

La guardia di finanza Luigi Malatesta appartenente al Circolo di Toimezzo, fino a poco tempo fa era addett) ad una brigata di stanza nel canale di S. Pietro, crediamo a Zuglio.

Quivi aveva preso ad amoraggiare con una avvenente ragazza e la relazione era molto seria essendosi la guardia assai affezionata alla giovane ed avendo deciso di sposarla.

Tempo fa il Malatesta fu trasferito alla brigata di Forni Avoltri e devette allontanarsi dalla sua diletta.

Per tal fatto il povero giovane si era oltremodo accorato ed era divenuto cupo e triste.

L'altra notte egli troyayasi in fazione con un collega nei pressi di Sappada. Ad un certo punto, approfittando della momentanea lontananza del compagno, si puntò il moschetto sotto la gela e si sparò un colpo che fortunatamente deviò e perciò non fu mortale producendogli perè delle gravi lesioni ad una mandibola.

Il disgraziato fu raccolto sanguinante dal collega che lo trasportò fino alla caserma.

Quivi fu ritenuto necessario il trasporto del ferito a Udine e ieri sera infatti il Malatesta glunse alla nostra stazione accompagnato dal suo brigadiere a toste fu accolto all'Ospitale militare.

I medici lo curarono sollecitamente e giudicarono non grave la ferita. li Malatesta è oggi in discrete condizioni ed anche moralmente appare calmo.

Gli auguriamo una pronta guarigione e con questa il mezzo di poter realizzare il suo sogno d'amore.

A proposito di un ferimento. In seguito a nostre informazioni che possiamo assigurare esatte, veniamo a saper che il litigio con successivo morso fra certi Francesco Tosolini ed Ettore Pittoritto, non avvenne affatto nella nota e rinomata osteria del sig. Luigi Marzinotto in via della Posta, ma bensi in un osteria di via Gemons, condotta da altro oste che chiamasi pure Marzinotto.

Trattasi quindi di un equivoco in cui siamo incorsi togliendo la notizia inesatta dal rapporto della Questura.

Marito che percuote la moglie. Venne medicata all' ospitale civile la giovane sposa Ida Cudugnotto di Alessandro d'anni 24, dimorante a Paderno, per echimosi ed ematomi multipli al capo, riportati in aeguito a percosse somministratele dal marito Alessandro Driussi pure di Paderno.

La malcapitata no avrà per una decina di giorni.

CRRCANSI

'dalla signora Ida Pasquotti Fabris abili Operaie sarte.

suna fi faccend blico, r gli ind riguard a cui s sone e Cassa I Per questic tera ch venner Corr TOCH C

Poich

non è parte va a b schi, s quale i nendez

il pat frinlar u Ch biate ! regola ficenza d'una sussid tesa c Ecce questa tezza 0086 è Qua della

zare ]

della

posto

sunse

Non mente Losch fa, da il Bod aussid sa na tatto carco impre zione fargli di lire nė pu trinî d Tny mo po Presid

Losch

COME

Sodali

se rit

la par

elogi lancio lire. ( Esposidi rica mila i Passen Losch dento stamps Bignor

conose

10 mi

lire of

mente

dovret Que non fa Lul il pres testna u Pe t della " Prose n espos n dall' " netto " crem nin er

a ed in " zione n desig " per c deficit blico d benefic destina

ecere q timento perché bene in riguard bilità d fronte : CRO

> Pret Preto

Abbres Vale Rivolto giurie (

STELLONCINI DI CRONACA La grande Esposizione di doni

che del.

binieri e

possibile '

nosciuto

il treno

inte dai

a lettera

lali l'in.

sua fine

fosse di

omparso

iduo che

notati al

esente e

rono al

cognata

Pretore /

agitto il

pretore:

il cada.

che lei

e veduto

ase della

cadavere

ed oggii

persone

ntificare

ri il vice

icamente

persons

ite come

e al sui.

iamo che

Giuseppe 🔻

uggito

Beltra-

Seguito

iarie.

gola

gi Mala.

di Tol-

addett

reggiare |

la rela-

la guar-

vane ed

rasferito

dovette

)vane si

divenuto

fazione

Sappada.

do della

mpagno,

z gola e

tamente

o produ-

ad uns

nante dal

Caserma.

o il tra-

eri sera

nostra

briga-

Ospitale

tamente

e condi-

re calmo.

arigione

r realiz-

nento.

oni che

niamo a

ccessivo

olini ed

affaito

del sig.

Posta,

demons,

chiamasi

voco in

notizia

a me-

itale ci-

lugnotto

orante a

mi mul-

guito a

marito

una de-

ris abill

lerno.

sture.

rita.

anale di

Poiche, malgrado gl' inviti privati, nessuna fra le persone più interessate nella faccenda crede di dover parlare in pubblico, riteniamo sia giunta l'ora di rompere gli indugi e di dire come stanno le cose riguardo la Grande Esposizione di doni, a cui si a fatto concorrere altissime persone e per cui si va battendo la gran cassa di qua e di là del confine.

Per impostare subito, senza ambagi, la questione pubblichiamo la seguente lettera che è una delle tante che ci pervennero con firme e senza firme:

" Egregio Signor Direttore,

Corre da vari giorni con insistenza la voce che la Grande Esposizione di doni non & di beneficenza che per una piccola parte (il 15 per cento) e che per il resto va a beneficio del signor comm. Ugo Loschi, a indennizzarlo delle perdite fatte quale impresario degli spettacoli del Menendez e della Cabrera presentati sotto il patrocinio del Sodalizio della Stampa frinlana.

" Che c'è di vero in questa voce ? Abbiate la bontà di diroelo, perchè possiamo regolarci, di fronte a un'opera di beneficenza di cui va tanta parte a beneficio d'ana impresa teatrale e per spettacoli che non erano affatto di beneficenza, ma facevano parte delle feste di agosto sussidiate fortemente dal comune. In attesa credetemi (segue la firma)

Ecco quanto siamo in grado di dire su questa piuttosto complicata facconda. Ci potrà essere forse qualche inesattezza nei lettagli, ma la sostanza delle

cose è questa. Quando il comune diede al Sodalizio della Stampa le sei mila lire per organizzare le feste d'agosto, dal rappresentante della Casa Sonzogno a Udine, fu proposto quello spettacolo testrale e ne se-

sunse l'impresa il comm. Loschi.

Non abbiamo potuto sapere precisamente quali furono i patti fra il comm. Loschi e il Sodalizio. Fino a poco tempo fa, da noi e dal pubblico si credeva che il Sodalizio della Stampa avesse dato un sussidio (3 mila lire) una volta tanto e se ne fosse lavato le mani. Prima di tatto perché una società di matuo soccorso non è la più indicata ad assumere imprese teatrali e poi perchè la direzione d'un siffatto sodalizio non può fargli correre l'alea di perdere migliaia di lire, avendone poche centinaia in cassa, ne può disporre della volontà e dei quattrini dei soci.

Invece, come si assionra (noi non abbiamo potuto vedere alcun documento), fra la Presidenza del sodalizio e il sig. comm. Loschi deve essere avvenuto un patto come questo: se il comm. Loschi rimaneva al di sotto, con la sua impresa, il Sodalizio avrebba devuto indennizzarlo; se rimaneva al di sopra, avrebbe dato egli la parte che spettava al Sodalizio,

Finita la stagione d'opera, ricevuti gli elogi di tutta la stampa, si venne al bilancio consuntivo. E si trovò che v'era stata una perdita di circa diccimila lire. Così appariva dai borderò dell'im-

Come fare? Allora si pensò alla Grande Esposizione di doni, con la quale si spera di ricavare una somma superiore alle 10 mila lire. Bi ebbe un'approvazione dell'assemblea e fra la Presidenza e il comm. Loschi fu stabilito di dare il 15 per cento dell'incasso lordo al sodalizio della stampa e alla beneficenza; ed il resto al signor impresario per il deficit da lui avuto, nelle cifra che precisamente non conosciamo, ma che si aggira intorno alle 10 mila lire. Il di più di queste 10 mila lire che l'Esposizione darebbe eventualmente resterebbe al Sodalizio, il quale dovrebbe darne la metà alla beneficenza. Questa à la verità che si ebbe torto di

non far conosceré al pubblico. L'altima circolare firmata Tocchio per il presidente e I. Valerio segretario dice testualmente;

" Per iniziativa del, Sodalizio friulano " della stampa, seguirà in Udine nelle prossime feste pasquali unu Grande " esposizione di doni; approvata anche " dall'assemblea generale; il cui utile n netto andrà devoluto in parte ad in-" cremento del fondo sociale da erogarsi nin sussidii come dallo statuto prescritto ned in parte a beneficio di una istitu-" zione cittadina che verrà a suo tempo n designata.

" E' vivo desiderio che la Esposizione n riesca grandiosa ed importante ed abbia " a corrispondere in tutto, all'utile scopo " per cui fu organizzata ".

Qui non c'è il più lontano accenno al deficit dell'impresa teatrale; s il pubblico deve credere che tutto sia per la beneficenza. Invece la grandissima parte è destinata a risarcire una impresa teatrale.

A noi pareva conveniente far conoscere queste cose -- non per alcun sentimento avverso alle persone - ma perchè il pubblico ha diritto d'essere bene informato sopra gli affari che lo rignardano e per stabilire le responsabilità d'ognuno, sia nel Sodalizio che di fronte alla cittadinanza.

CRONACA GIUDIZIARIA Pretura del 1º Mandamento

Piffero suonato Udienza del 5 aprile

Pretore avv. Gio. Stringari, P. M. Abbrescia.

Valentinis Antonio fu Flaminio di Rivolto (Codroipo) era imputato di ingiurie e minaccie a danno di Greatti

Antonio fu Francesco di Pasian Schiavonesco.

Costui si era costituito parte civile contro il Valentinis il quale a sua volta era difeso dall'avv. Giuseppe Doretti.

Al pubblico dibattimento risultò che ingiurie se n'erano dette tutti e due, che minaccio non erano state profferite e che il Greatti era un po' alticcio.

il Pretore accogliendo la tesi del difensore avv. Dorecti assolveva per le minaccio il Valentinia, e dichiarava lo stesso esente da pena per compensazione di ingiurie.

Il pubblico numeroso accolse con mormorio di applausi la sentenza del sig. Pretore.

Il Greatti che si era costituito P. C. coll'avv. Ermete Tavasani fu condannato nelle spese di giustizia.

### Corte d'Assise IL DRAMMA DI GODIA

Udienza pom. del 5 aprile Continuano i testi

Alla 2 si riprende l'udienza a dopo alcune altre domande al brigadiere Bochetti che escluse d'aver notato ferite al capo del cadavere, mentre il fratello dell'ucciso assicura di averle vedute viene interrogato Cecchini Luigi fu Francesco di anni 38 di S. Gottardo.

Il giorno della Epifania vide nell'osteria di S. Gottardo lo Zamaro. Era seduto di fronte a lui con altro che non conobbe perchè gli voltava la schiena.

Erano le due del pomeriggio e mangiavano e bevevano. L'oste gli offri di fare una partita con i due di Grions. Rispose che non giuocava con gente che non conosceva.

Usel poi nel cortile e vide due individui che spandevano acqua. Gli parve di ravvisare in uno di essi lo Zamaro. Pres. In precedenza avevate detto si-

curamente che era lo Zamaro. Teste. Si, era lo Zamaro. Pres. Che cosa dicevano i due? Teste. Uno dei due disse: « Andemo n casa ». L'altro rispose : « El xe massa

Pres. Voi, Zamaro, vi ricordate queste circostanze ? Zamaro. Io non sono neanche stato

bonora per noialtri. »

nell'osteria di S. Gottardo, Pres. Voi Ceachini, finchè ora siete

stato nell'osteria del Maresciallo? Teste. Fino alle 10 e tre quarti di sera, una intanto i due di Grions erano partiti.

Zille Valentino fu Luigi di anni 51 di S. Gottardo depone di sapere anche lui che lo Zamaro fu in quel giorno all'osteria del Maresciallo.

Coren dott. Lucio, sindaco di Povoletto, depone sulle informazioni degli accusati. Sono pessime per lo Zamaro

e buone per lo Zorzenone. Sa che il D'Agostinis invece era uomo laborioso e che risparmiava.

Non udi che avesse dato segni di pazzia e che fossa dissestato di finanze. P. M. Ha mai sentito che lo Zamaro con un altro abbia fermato delle carrozze nel Torre allo scopo di depredazione?

Teste. Non so di fatti specifici, ma ho udito voci sulla proclività dello Zimaro a tale genere di reato.

Leitenburg cav. Francesco, avvocato, di Udine.

Pres. Conosce lo Zorzenone? Teste. Mi pare di averlo conosciuto col Luigi Zamaro nel 1896 a proposito di una cambiale.

Spiega la cosa e si finisce col chiarire trattarsi di un cugino dell' imputato: Antonio Zorzenone.

Zorzenone Antonio, fu G. B., ougino

dell'accusato. Pres. Dove hai imparato a leggere e a scrivere ?

Teste. Sotto i preti.

Anche l'accusato fu alla stessa scuola. Il teste non riconosce l'avvocato Leitenburg. Riconosce lafirma da lui posta assieme allo Zamaro nella cambiale in disgussione.

Racconta poi che nel giorno della Epifania di due anni fa si trovò alla osteria Bazzaro dopo mezzogiorno con un suo cugino.

Gluocavano alie carte lui, lo Zamaro

S'intrattenne all'osteria fino alle tre e mezzo e gli accusati vi erano angora. Avv. Bertacioli. E come mai nello stesso giorno alle 2 e mezzo il Cec-

chini vide lo Zamaro nell'osteria del marescialio a San Gottardo? Cecchini. Conferma di averlo veduto nell'osteria di San Gottardo.

Pres. Allora lo Zamaro è come Sant'Antonio! (ilarità).

Pres. (Allo Zamaro). E vero che sei stato assieme allo Zorzenone il giorno dell'Epifania !

Zam. Si, tutto il dopo pranzo fino al tramonto. P. M. La sera dell' Epifania a che

ora hai cenato?

Zam. Da Tramontin, verso le 7.

P. M. L'altro giorno non ricordavi nemmeno di aver veduto lo Zorzenone in quel giorno, e ora assicuri di ayer giuocato con lui.

Zam. Ma, allora, non ricordavo. Burlini Leonardo, d'anni 75, di Togliano, oste.

Conosce da molto tempo lo Zorzenone, ma lo Zamaro solo da quella notte in cui furono nella sua osteria reduci da Cividale, il sabato dopo l' Epifania.

Entrambi bevettero e cenarono e siccome pioveva si fermarono fino al mattino, giuocando alle carte con altri due del paese.

Micossi Pietro oste di Tricesimo. La vigilia dell' Epifania di due anni fa, entrarono nella ma osteria tre persone fra le quali riconobbe lo Zamaro. Bevettero in un paio d'ore 4 o 5 litri di vino a mangiarono.

Pagarono in parti uguali. Alcuni giorni dopo udi che lo Zamaro e lo Zorzenone erano stati arre-

stati e ne fu sorpreso. Spagnol Giuseppe, contadino di Godia. Fu chiamato da certo Tonutti che la mattina del 6 gennaio, gridava: Aiuto aiuto, c'è un uomo nella roggia.

Corse fuori e troyarone un cadavere coi piedi contro acqua, il capo in giù 'e la glubba rovesciata sul capo. Presero una stanga ed estrassero il cada-

Accorse molta gente, ma nessuno lo conosceva. Riscontrò delle scalfitture nella faccia del morto.

Credette trattarsi di suisidio. Tonutti. Angelo. La sera del 5 si trovava nell'osteria Colledoni a Rizzolo, e vide una comitiva di non ubbriachi

fea cui riconobbe il solo Zamaro. Cotledoni oste di Rizzolo. Si trovavano nel suo esercizio i due accusati ed il d'Agostini. Verso le dieci egli osservò loro che era tardi e li invitò ad uscire. Lo Zamaro rispose: Porta anco-

ra mezzo litro e poi andremo a casa, Lo Zorzenon poi pagò le consumazioni dicendo che il d'Agostini era senza denari. Anche questo teste esclude che fossero ubbriachi.

Barbarini Giovanni. Uscl dall'osteria prima della comitiva e andò a dormire. Circa 20 minuti dopo udi delle voci che cantavane, e che crede fossero quelle degli accusati.

Dopo alcune brevi contestazioni l'udienza è levata alle 18.

NELL'UDIENZA ODIERNA

continua l'audizione dei testi d'accusa. Al dibattimento assiste sempre gran folla che vi presta il più vivo interesse.

### ARTE E TEATRI Teatro Minerva

I mariti

Questa sera la bellissima commedia di Achille Torelli: I mariti.

#### GUGLIELMO II A NAPOLI Le grandi acceglienze

Napoli 5. - Alle 9.30 si delinea fra la nebbia il Hamburg che porta l'imperatore, seguito dalla corazzata Friedrich Karl. Le navi issano il gran pavese, e quando il Hamburg giunge all'altezza di Castei dell'Ovo, tutte le navi fanno le salve.

Nel momento in cui il « Hamburg » passa dinanzi alla linea della nostra squadra del Mediterraneo, gli equipaggi, schierati in coperta, fanno il saluto alla voce, mentre le musiche intuonano l' inno germanico.

Gli equipaggi del « Hohenzolleru » e della « Hertha » emettono tre «hoch ». Il « Hamburg » saluta abbassando e rialzando tre volte la bandiera di poppa.

Sul castello di prua del Hamburg domina tutti, circondato dal seguito, l'imperatore, che saluta levandosi il berretto. Il Hamburg è circondato da numerose imbarcazioni gremite di spettatori che fanno calorose ovazioni sventolando i fazzeletti a agitando i cappelli.

Alle 10,30 il Hamburg si ormeggia al molo S. Vincenzo, fra la Hertha o il Hohenzollern.

Tutti gli edifici pubblici, i consolati e moltissime case private espongono bandiere italiane e germaniche.

Nel pomeriggio l'imperatore scese a terra e fu fatto segno a calorose ova-

Dott. I. Furlani, Direttore Princisch Luigh, gerente responsabile

## Avviso alle signore

Gentilissima Signora,

Prego la S. V. Ill.ma di venire ad esaminare la ricca collezione di modelli per signora e signorina, ricevuti da primarie case Parigine, che si esporranno il giorno 9 aprile. La mostra continuerà nei giorni seguenti nell'interno del negozio.

Certa che vorrà onorarmi d'una sua visita, la ringrazio antecipatamente. Vittoria Fanna

Casa di Ricovero di Udine AVVISO

All'asta seguita nei giorno 4 aprile 1905 in saguito all'avviso del 16 marzo 1905 N. 215 venne aggiudicata la vendita del fondo, di cui l'Avviso stesso, pel prezzo di L. 6975.

Si avvisa quindi che il termine di quindici giorni entro il quale può essere migliorato il prezzo suddetto, va a scadere nel giorno di giovedì 20 aprile 1905, e precisamente alle ore 12 meridiane; che la miglioria non può essere minore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione; che deve essere presentata a questo Ufficio; e che passato il detto termine, non sarà accettata verun'altra offerts, o vercà definitivamente aggiudicata, la vendita.

### SECONDO BOLZICCO

Successore a PIETRO NIGG Udine - Piazza S. Giacomo - Udine

Chincaglierie Mercerie - Mode - Cravatte -Camicie - Colli - Polsi -Filati - Profumerie

SPECIALITÀ articoli da ricamo

NON ADOPERATE PIU TINTURE DANNOSE Ricorrote alla VERA INSUPERABILE TIMTURA SSTARTABER

(brevettata) Premiata con Medaglia d'ero all'esposisione campionaria di Roma 1903.

R. Stazione sperimentale agraria di Udine I campioni della Tintura presentata dal signor Lodovico Re bottiglie 2, N. 1 liquido incoloro, N. 2 liquido colorato in trano; non centengono ne nitrato o altri sali d'azgento o di piembo, di mercurio, di rame, di cadmio; nè altre sostanze minerali nocive.

Udine, 13 gennaio 1901. Il direttore Prof. Nallino Unico deposito: presso il parrucchiere LODOVICO RE, Via Daniele Manin,

Venezia S. Marco, Calle Ridotto, 1389 Malattie d' Orecchio, Naso e Gola Dott. Putelli, Specialista

Consultatore 11 - 12 e 15 - 17 In PORDENONE: il primo sabato di ogni mese, Albergo « 4 Corone » ore antimeridiane.

Da vendere a huonissime condizioni Trebbiatrice completa con relativo svecciatoio. Per trattative rivolgersi presso l'am-

ministrazione di questo giornale. Bicicletta da signora quasi vendesi a eccellenti condizioni. Rivolgersi al Giornate di Udine.

Vendesi o affittasi casa con in subburbio, bellissima posizione adatta per esercizio, esclusi mediatori: indirizzo al Giornale V.

#### FERRO-CHINA BISLERI

L'uso ei questo liquore à ormai di-VOLETE LA SALUTERY ventato una necessità pei nervosi, gli anemici, i de-

boli di stomaco. Il chiariss. Dott. GIUSEPPE CA-RUSO Prof. alls

Università di Palermo, scrive averne ottenuto " pronte guarigioni nei e casi di clorosi, oligoemie e segnata-" mente nella cachessia palustre ".

> ACQUA DI NOCERA UMBRA (Sorgente Angelica)

Raccomandata da centinaia di attestati medici come la migliore fra le acque da tavola.

F. BISLERI e C. - MILANO

GABINETTO DENTISTICO CRACCO Direzione medico-chirurgica

ESTRAZIONI SENZA DOLORE Ottoragioni in porcellana, platine, cro DENTI ARTIFICIALI IRRICONOSCIBILI Correzione dei difetti del palato s delle anomalie dentali

(Scuola americana)

Via Gemona, 26 R. OSSERVATORIO BACOLOGICO DI FAGAGNA

SEME BACH! Primo incrocio giapponese chinese

Poligiallo sferico Per ordinazioni rivolgersi al signor BURELLI PASQUALE in Fagagna.

Noleggio cavalli e stallo

I sottoscritti portano a pubblica conoscenza di aver assunto l'esercizio dello stallo ex Cecchini in via Cavallotti (Gorghi) con noleggio cavalli, servizio landeaum per nozze ecc.

Fiduciosi di vedersi onorati di numerusa clientela assicurano una perfetta o decorosa puntualità nel servizio. F.lli Pezante

FORNO avviato d'affittare in via Villalta N. 72, Rivolgersi allo stallo dei F.lli Pesante in via Cavalotti.

GABINETTO DENTISTICO del Chirargo Mesoanico Dentista

Riceve dalle ore 9 ant. alle 5 pom.

Negozi d'affittare

Nelle addiacenze della piazza Mercatonuovo. Per informazioni rivolgersi alla Macelleria Giuseppe Del Negro in Via Pelliceria.

## Enrico Petrozzi & Figli

Via Cayour - UDINE - Via Cayour

UNICO NEGOZIO IN CITTA' ESCLUSIVAMENTE PROFUMERIE ED ARTICOLI PER TOPLETTA

Concessionari per il Veneto della rinomata tintura istantanea per capelli e barba

### "L'INSUPERABILE PERFEZIONATA,

del chimice prof. I. W. Corness di Bruxelles

Centinaia di certificati medici attestano l'assoluta innocuità di questa tintura, la quale si mantiene inalterata zino all'ultima goccia. Confezione speciale con unita istruzione L. 3,50,

La stessa ditta tiene pure separato primario salone da parrucchiere; servizio di

VINICULTORI

Volete mantenere sani, migliorare e chiarire i Vini? adoperate la infallibile innocua

preparata esclusivamente dal Chimico Farmacista in VERONA, Piazza dello Erbe, 26

RONCA G. B.

Conserva

Guarisco

Corregge

primo ordine, massima pulizia,

Il Sapore 11 Colore La Limpidezza

La Torbidezza o Pelosità L'Imbrunimento I Subullimenti

La Stabilità

L'inacidimento Le viscosità

I Fiori o Fioretta Il Puzzo dello Zolfo

Istruzioni gratis a richiesta.

Le inserzioni di avvisi per l'estero e per l'interno del Regno si ricevono esclusivamente presso l'Amministrazione del Giornale di Udine

# BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Società Anonima - Capitale Sociale L. 80,000,000, interamente versato

Fondo di Riserva ordinario L. 16,000,000 — Fondo di Riserva Straordinario L. 879,034.89

#### SEDE CENTRALE MILANO

ALESSANDRIA - BARI - BERGAMO - BOLOGNA - BUSTO ARSIZIO - CARRARA - CATANIA - FIRENZE - GENOVA - LIVORNO - LUCCA - MESSINA - NAPOLI - PADOVA - PALERMO - PARMA PISA - ROMA - SALUZZO - SAVONA - TORINO - UDINE - VENEZIA - VICENZA

### UDINE

Sono esigibili presso le sue Casse delle ore 9 alle 16 le seguenti Cedole e Titoli estratti

| gono esiginili presi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AZIONI                                                                        |
| Banca Commerciale Italiana ia Serie e 4a o 5a Serie dal id. id. 2a id. 3a id. 3 | 1 Gennaio 1905 * 38                                                           |
| id. Anonima Ferr. Mantova-Modena id. Anonima Strada Ferr. da Torre Berretti al Gravellone id. id. Alessandria ad Aqui id. id. id. id. (Cartelle di Godim.) id. Anon. Ferr. dell'Alta Valtellina Linea Sondrio-Tirano 1* Emies. id. id. id. 2* id. id. id. Anonima di Ferrovie e Tramwie dell' Emilia id. Torinese dif Tramwayste Ferrovie Economiche id. Veneta per Costruz. ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane Compagnia Reale Ferrovie Sardo (ordinarie e preferenza) Società Romana Tramways Omnibus Navigazione Generale Italiana La Veloce > Navigazione Italiana a Vapore Società Generale Italiana Edison di Elettricità id. Casalese di Elettricità id. Officine Elettriche Genovesi id. dei Telefonie da Applicazioni Elettriche (preferenza) id. id. id. id. (cartelle di Godimento) id. Telefonica per l'Alta Italia id. id. id. (cartelle di Godimento) id. Anglo-Romana per l'Illumin. di Roma col Gas ed altri sistemi id. Italiana per il Carburo di Calcio, Acetilene ed altri Gaz id. Nazionale per Gazometri ed Acquedotti id. Esercizio Eacini-Genova id. Officine e Cantieri Liguri Anconitani id. Ligure Lombarda per la Raffinazione degli Zuccheri id. Valsacco per la Fabbricazione dello Zucchero id. Ligure Ravennate per la fabbricaz. Zncchero di Barbabietole id. Suisse pour l'Industrie du Sucre (Fabrique de Massa Lomb.). Lanificio di Gavardo Cotonificio della Valle Seriana id. Veneziano id. Ligure Toscano id. Luigi Candiani - Busto Arsizio id. Val d'Olona Ogna Candiani in Marante id. di Cornigliano Ligures Manifattare. Rossari e Varzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Aprile 1905   17   38   50ciek Ital Strade Ferrate del Maditarrameo 4 %   4 |
| id. id. Fabbrica Torinese Colla e Concimi id. id. id. id. id (privilegiate) id. Italiana dei Cementi e delle Calci Idrautiche id. Agricola Ligure id. Agricola Ligure id. Ceramica Richard-Ginori id. Molini dell'Alta Italia id. Macinazione id. per la Bonifica dei Terreni Ferraresi id. Generalo, Immob. di Lavori di utilità Pubblica ed Agricola id. per l'Esportazione e l' Industria, Italo-Americana id. Italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche nel Veneto Cartiera italiana id. idem (Cartelle di Godimento) Acquedotto De Ferrari Galliera Società Metallurgica Italiana id. Italiana Metallurgica Franchi-Griffin - Brescia id. La Magona d'Italia, id. Ali Forni Fonderie ed Acciaiorie di Terni id. Società Miniere Sulfürce Trezza Albani Romagna "Elba,, Società di Miniere ed Aiti Forni Società Nazionalo Officine di Savigliano id. Siderurgica di Savona id. Officine Meccaniche M. Ansaldi e C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 Aprile   1905   5   5   5   5   5   5   15   15   1                        |

ad acqua calda o a vapore, coi sistemi i più sicuri e perfezionati Caldaie d'Americane insuperabili per potenzialità, rendimento e durata, con consumo minimo. — Radiatori e materiali garantiti di primissima qualità. — Immediata esecuzione con personale tecnico esperto. — Caranzia assoluta di funzionamento perfetto.

VISITARE IMPIANTI CAMPIONE - LISTINI E PREVENTIVI A RICHIESTA

BARBIERI & C. Via Dante, 26

IMPIANTI di acetilene, apparecchi zanitari, campanelli elettrici, idraulica, pempe, arieti, ecc. — Deposito generale del Carburo di Terni

Guardersi dalle incumerevoli felsificazioni. Richiedere sull'etichetta la Marca Depositata, e sulla capsula la Marca di garanzia del Controllo Chimico Permanente Italiano.

Udine, 1905 — Tipografia G. B. Doretti

Udine tatto il

Anno

Per [ giunger postali mestre Numero

Le di

Roma,

Staman

breve Con liberare i lottera di Si deli Macola d di manda generican nali, ma nute nel Macola z blicato. L'on. quelle ra discussio

L'on.

proporro

dimission di persu la letter al presid dall'onor cho l'Es opposta dimission estranea La dis Presid sue ragi

Santin tudini prenda i ciato all il motiv tale che colpito (rumori) zioni. E Camera (commen nistra).

sioni da

siderazio attestare patè per Voci: Santin lui colps asguenze La Car dell'on. De Fe Presia

c'è altro

tare. Ch Santini, sioni de approva I dep della Sig seduti cl tra oui Seguo. L'en. Estrema assai viv

Anche la Estrei matamen Santin cola non fanno i Da Fel

tare l'i Sinistra cola è u - dice A l'Avanti / provocò con certe

> Indi si dell' inter Bertoli sulla fina nali, sul Bertoli nomini p in questa

L'orato zioni dei

da una p locall, de